ASSOCIAZION

Udine a domicil'o e in tutto il Regno lire 16 P. r gli stati esteri aggiungere le maggiori speви postali — remestre e

trimestre in proporzine.

Numero separato cent. 5

se) •

endo

ac-

in-

mo

000

zzo lia)

ito.

XXX

scatola

arietrato > 10

# Alornale di

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina sotto la firma del gerente cent. 5 per linea e spazio di linea. Annunzi in quarta pagina cent 15. Fer più inserzioni prezzi da conven rai - Lettere non aff ancate non si ricevono, ne si restituiscono manoscritti.

# L'istruzione religiosa nelle scuole

L'on. Molmenti, durante la discussione del bilancio dell' istruzione pubblica, ha perorato caldamente per l'istruzione religiosa nelle scuole e per l'introduzione della preghiera obbligatoria.

S. E. il ministro Gianturco gli rispose che è meglio lasciare le cose come stanno, o tutt'alpiù introdurre l'istruzione religiosa definitivamente, esentando però coloro che ne fanno richiesta.

Secondo l'attuale legge i Comuni hanno completa libertà per quanto riguarda l'istruzione religiosa nelle loro scuole, essi possono farla insegnare o esciuderla; non possono però obbligare alcuno a ricevere l'insegnamento religioso.

La legge, secondo il nostro parere, dovrebbe anzi essere interpretata nel senso che l'istruzione religiosa dovrebbe essere impartita solamente a quegli alunni, per i quali viene richiesta dai rispettivi genitori o tutori.

Ora invece avviene in molti casi che sono i dirigenti delle scuole quelli che domandano ai genitori e tutori, se essi desiderano che l'istruzione religiosa sia impartita ai loro figli o pupilli; e ciò non ci pare ne legale ne corretto.

La risposta data dal ministro Gianturco, non approva completamente le idee dell'on. Molmenti, ma si avvicina molto alle medesime, poichè ammette che nelle scuole sia introdotta l'istruzione religiosa, escludendo coloro che ne fanno richiesta.

Per il momento il ministro Gianturco si contenta di un solo passo innanzi, cioè indietro; ma col tempo... chi sa? giungerà anche all'istruzione religiosa obbligatoria per tutti, con i relativi esercizi spirituali e la confessione sei volte durante l'anno, come ai bei tempi del concordato austriaco.

Noi non sosterremo certo che la questione dell'istruzione religiosa nelle scuole non sia una cosa seria, e che anche fra i sostenitori della tesi dell'on. Molmenti vi sieno delle persone che sono in piena buona fede e che portano in campo ragioni che non mancano di fondamento.

Noi siamo però e rimarremo sempre convinti aderenti al principio della più completa libertà dei culti della libertà di coscienza e del libero pensiero, e perciò crediamo che il rispettabilissimo e grande principio religioso deve aver posto nella coscienza intima di ciascun individuo, e per quanto concerne la forma esterna, nelle chiese; la religione a i preti in chiesa, il maestro e l'alfabeto a scuola.

Il maestro dovrebbe aver l'obbligo non solamente d'istruire, ma anche di educare, ed è primo principio di educazione di mostrarsi tolleranti e rispettosi verso tutte le opinioni.

Sarebbero perciò biasimevoli quei maestri che si permettessero di parlare contro il principio religioso innanzi ai loro alunni.

L'assenza del catechisimo dogmatico | pel monumento a Raffaello non ha già il significato dell'intolleranza antireligiosa, e del disprezzo dell'ideale.

Presentemente l'istruzione religiosa viene impartita dai maestri laici, e ciò è irriverente per il principio religioso e lede la libertà di coscienza degli insegnanti.

Si dovrebbe dunque una buona volta finire con l'ibrido sistema vigente, eliminando le ore di religione dal programma scolastico, e lasciando che per l'istruzione religiosa ci pensino le rispettive Chiese.

Il Governo, naturalmente, come ha diritto di vigilare sulle prediche, avrebbe pure diritto e dovere di vigilare sull'ininsegnamento religioso impartito dai ministri di religione.

Chiesa e Scuola non devono - o almeno non dovrebbero combattersi, poichè le loro missioni son diverse, ma ambedue hanno lo scopo di rendere meno triste la vita all'uomo.

La Chiesa deve anzi desiderare che la Scuola progredisca e si perfezioni semprepiù, poichè in questo caso i suoi seguaci saranno credenti convinti, non già superstiziosi e bigotti per la paura dell' inferno.

# Vittorio Emanuele e le donne

#### Il suo amore per Maria Adeiaide

Nella sua « Antobiografia di un veterano » scrive il generale Della Rocca:

« Nella reggia Vittorio Emanuele era il Principe ereditario, marito amoroso, figlio rispettoso; appena fuori, i suoi naturali istinti, i gusti repressi scattavano violentemente, ed egli diventava una specie di moschettiere del seicento, di cui aveva persino il tipo fisico ed indossava presso a poco il costume, non avendo però la volgarità dei modi e di alcune passioni che il Dumas presta ai suoi eroi.

« Quantunque non fosse superbo, nè altezzoso, ed anzi piuttosto famigliare con le persone del suo servizio, si mostrava gelosissimo della sua dignità personale, e con nessun uomo l'avrebbe mai compromessa.

« Con la donna peraltro non credeva mai di abbassarsi; bastava che fosse giovane, bella, piacente, non facesse la ritrosa, a anche se popolana o contadina, per il momento egli se ne invaghiva perdutamente. Credo però di non sbagliare dicendo che in mezzo a quel via vai, a quella lanterna magica di belle donnine scelte su tutti i gradi della scala sociale, egli non fu mai ferito al cuore.

« Il cuore suo, e ciò parrà strano benchè sia verissimo, l'aveva dato tutto a Maria Adelaide e non glielo tolse mai. A lei la fiducia illimitata, l'ammirazione rispettosa e appassionata, a lei tutta la sua tenerezza, tanto che non ne rimase più per nessuno, nemmeno per quella che durante parecchi anni fu, più ancora della Duchessa, compagna della sua vita, madre di altri figliuoli, e che in ultimo egli sposò morganaticamente.

a A Maria Adelaide serbo sempre il meglio di sè medesimo, senza farsi valere per quel che non era. Con lei non ebbe segreti; certamente non diceva tutto. ma soltanto perche quel tutto sarebbe stato una lunga, forse monotona, certo sconveniente litania per le caste orecchie di lei. Il molto che Maria Adelaide seppe, lo perdonò, persino lo giustificò: mistero di suprema indulgenza e di bontà, certo non facile ad intendere e neppure ad immaginare chi non si è trovato, come me, tra le due esistenze di Vittorio Emanuele; quella della reggia e quella di fuori. La sola persona che avrebbe avuto il diritto di condannarlo se ne astenne, ed oso dire che fece bene, dando così prova di tatto finissimo, di perfetta conoscenza dell'indole di suo marito e delle esigenze affatto eccezionali della sua ardentissima natura ».

#### Elargizione dei Sovrani

Il Re e la Regina, confermando il loro interessamento alla nobile iniziativa della città di Urbino per l'erezione del monumento a Raffaello, destinarono per loro contributo la somma di lire 5000.

# Menelik e la ferrevia concessa ai francesi

Parigi, 8. Notizie da ottima fonte recano che Menelik garantisce in modo affatto nuovo la concessione fatta ai francesi del tronco ferroviario dalla costa al Nilo Azzurro, di cui dirigerà la costruzione l'ingegnere-capo delle colonie. Con rescritto imperiale, infatti, Menelik ne rende obbligatorio l'uso comminando pene gravi ai trasgressori che trascurino di valersi della nuova ferrovia. Ecco una forma tutta abissina di protezionismo ferroviario!

#### Fèlix Faure alla frontiera italiana

E' stato definitivamente stabilito che il presidente della Repubblica giungerà a Modane il 5 agosto.

Dal 5 all'8 assisterà alle manovre alpine che si svolgeranno nell'alta Val Moriana.

Il tema delle manovre è basato sul

supposto che un Corpo d'esercito italiano si avanzi per tagliare la strada ferrata ad Albertville, dopo aver superata la linea degli avamposti. Prenderanno parte alle manovre tutti

i battaglioni alpini della quattordicesima sezione, e forse una parte di quelli della tredicesima, che manovreranno da Modane alle sorgenti dell'Arc.

Il presidente avrà però il suo quartiere generale a Modane, dove passerà la notte sul suo vagone-letto.

Egli a Modane conserverà la forma privata, e ciò per un riguardo verso l'Italia, e riprenderà la sua veste ufficiale durante le manovre.

In questa occasione visiterà Chambèry, Aix les-Bains, Albertville, Moutier, An-

Qui si parla di una missione italiana, che probabilmente andrà a salutare il presidente o a Modane o a Lauslebourg, o sulla frontiera del Moncenisio.

## Una cugina di Leone XIII protestante

La Silesia di Icschen narra che a Graefenberg risiede attualmente il conte. Giovanni Pieri-Nesti, cugino del Papa. Questo conte è fidanzato ad una si-

gnorina protestante di quella città la quale, a causa di tale unione, diventerà cattolica.

## Due ufficiali giapponesi a Milano

Il Giappone sta organizzando un istituto topografico militare. A tale scopo ha mandato, per due anni, a Firenze, due suoi ufficiali u quell'Istituto militare geografico.

Ora il Governo giapponese vuole che il creando istituto sla fornito di tutti i perfezionati strumenti necessarii; # questi ordinò all'officina Salmoiraghi di

Contemporaneamente ha mandato a Milano quei due ufficiali giapponesi colla missione di assistere alla costruzione degli strumenti stessi ed impratichirsi del loro uso.

E' da oltre un mese che quei due ufficiali sono a Milano.

# L'odissea degli emigranti

### Disinganno amaro!

Due anni fa uno di quei soliti agenti di emigrazione, che infamemente speculano sulla ingenuità e sulla ignoranza dei poveri contadini, recavasi a girare per la Galizia, cercando di fare delle vittime col decantare la strabiliante ricchezza del nuovo mondo. Molti furono gl'ingenui che abboccarono all'amo e che, dopo aver venduto tutto quanto possedevano, seguirono il tentatore. Con la ferrovia quegli infelici giunsero dai loro rispettivi paesi a Trieste e da cola per la via di mare, a Genova. Depo di essere rimasti alcuni giorni in quella città, furono imbarcati sul piroscafo che doveva condurli in America, là dove essi speravano trovar le ricchezze, mentre invece la miseria, le sofferenze e la fame li attendevano.

Il tragitto fino a Genova andò discretamente in modo che la loro fiducia non ne fu scossa. Ma da qui comincian le dolenti note. Dapprima furono i disagi della lunga traversata, massimamente per loro, non assuefatti al mare. In seguito poi vi furono altre dolorose traversie che troppo lungo sarebbe il narrare, e infine approdarono alla tanto desiata meta. Ma fu allora che venne la delusione. Invece dei tanto decantati fertili terreni ai loro sguardi si presentava una incolta landa rocciosa, invece della ricchezza fatta loro intravedere, la miseria più squallida. Sbarcati, come un greggie di montoni furono ricoverati in sucide tettoie senza distinzione di famiglia nè di sesso e sopra della misera paglia dovettero dormire, esposti a tutte le intemperie del clima. In breve i pochi denari ricavati dalla vendita dei loro beni furono consumati e per i poveri emigrati ben triste si presentava la vita. Privi del necessario dovettero sobbarcarsi ai più gravosi lavori, e ciò verso un tennissimo com-

penso non bastante nemmeno per comperarsi un po' di farina per fare la polenta. La disperazione s'impossessò di quegl' infelici e molte lagrime amare sparsero nel ritrovarsi in quei luoghi inospitali e pensando alla patria lontana, che forse non avrebbero riveduta mai più. Ed infatti molti furono i disgraziati che causa la fame, i disagi ed altre dolorose circostanze, morirono nel Brasile, imprecando a colui che con false lusinghe li aveva strappati dal suolo natio. Il console generale a.-u. di Rio de Janeiro, impietositosi della sorte dei disgraziati superstiti, provvide ai loro ; dare la denunzia. Fu allora che dette rimpatrio.

## Minacce russe alla frontiera turca

Costantinopoli, 8. Più che impressione ha destato un vero senso di sbisgottimento, una notizia data dal giornale turco Saudet, con caratteri più grandi del solito.

La notizia è che la Russia concentra alla frontiera due Corpi d'esercito. Il colpo non poteva essere di maggior effetto, perche venuto appunto quando qui tutti commentano le parole pronunziate l'altro giorno alla Camera dei Comuni da lord Salisbury, il quale ricordò che la Russia, nel 1878, ottenne dalla Turchia tutto quanto volle minacciando di invadere il suo territorio.

Ora temesi sia per succedere la stessa cosa: in questo caso bisogna prepararsi a sentire che il sultano ha ceduto alle domande degli ambasciatori e che la pace turco-greca si può ritenere conclusa.

Seduta del 9 luglio Senato del Regno Pres. Cremona

Si comincia alle 15.15.

Si discute il bilancio dell'interno, e si chiude la discussione generale. Levasi la seduta alle 18.30.

#### Camera del deputati Seduta antimeridiana

Si comincia alle 9.30 e presiede il V P. Chinaglia.

Dopo svolte alcune interrogazioni si comincia la discussione del bilancio degli Esteri. Levasi la seduta alle 12.

Seduta pomeridiana

Si comincia alle 14 e presiede il V. P. Mussi,

Parla l'ex sottosegretario di Stato, on. Campans.

Dice che si dimise dal posto di sottosegretario di Stato all'agricoltura perchė si trovava nella impossibilità di adempiere ai suoi doveri.

I fatti, determinanti le sue dimissioni, sono del resto dal più al meno noti alla Camera e al paese.

Sono note infatti le irregolarità che si andavano commettendo nel Ministero dell'agricoltura e commercio, irregolarità che purtroppo rimanevano costan-

temente ignorate. Venuto al Ministero, credette suo dovere di far cessare questo scandalo e intraprese le opportune ricerche per poter sceverare i pochi disonesti dalla grande maggioranza degli impiegati onesti di quel dicastro, ai quali l'ora-

tore e lieto di rendere pubblico e solenne tributo di lodi. Dichiara per la verità che nell'intraprendere le sue prime indagini non fu punto disturbato; ma presto si avvide che sarebbe stato molto difficile compiere un'opera di epurazione sventando la lega di coloro che avevano

interesse a che luce non si facesse, Decise tuttavia di compiere sino all'ultimo il suo dovere, deciso di sopporportare tutto, anche le umiliazioni, come le revoche dei provvedimenti suoi, imposte al ministro e la insubordinazione tollerata e forseautorizzata c ontro di lui.

Prima di presentare una formale denunzia all'autorità giudiziaria ricorse al consiglio del procuratore del Re e gli espose i fatti. Il procuratore dichiarò trattarsi di reati evidenti.

Dichiarò allora che fra breve avrebbe presentato formale denunzia riservandosi intanto di compiere ulteriori indagini. Il procuratore del Re ebbe a dirgli che, egli, denunciando questi fatti non esercitava solo un suo diritto, ma compieva uno stretto dovere.

Si recò subito dal ministro accompagnato dai funzionarii che avevano assistito al colloquio; e gli riferì il colloquio stesso rimettendogli I documenti e lo schema della denuncia.

Ora un giorno, all' improvviso, trovò all'albo del Ministero pubblicata un'ordinanza colla quale si toglieva un funzionario alla reggenza della divisione degli affari generali, e si traslocavano a titolo di punizione tutti gli impiegati che lo coadiuvarono nelle sue ricerche. .

Contemporaneamente si sequestrarono tutti i documenti che dovevano correle sue dimissioni colla motivazione sopraindicata.

Il presidente del Consiglio fece ogni tentativo perchè le ritirasse, ma egli non poteva rimanere senza compiere una viltà.

Si pone a disposizione della Camera. E' disposto a dar nomi e fatti particolari davanti ad un'inchiesta. Di altri fatti speciali potrà far cenno sui capitoli. Abbandonò sconfortato il Ministero dopo le gravi irregolarità che rimanevano impunite e trionfavano anzi di fronte alle sue dimissioni. Si trattava di mandati fittizii, di opere fittizie che costituivano una vera opera di saccheggio.

Spera che le sue franche ed esplicite dichiarazioni appagheranno quei deputati che volevano la luce: egli poi è sempre pronto a portare dinanzi alla Camera tutto quanto valga ad iliuminarla.

Risponde il ministro Guicciardini, e poi levasi la seduta alle 19.15.

### CASTELLI FRIULANI ANTRO

Il conte Girolamo Porcia nella sua Descrizione del Friuli (1) chiama il castello d'Antro Fortilizio de' Schiavi Era desso castello posto addentro nella valle del Natisone a non molta distanza da S. Pietro. Qualche avanzo se ne scorge tutt'ora presso il fiume a breve cammino dalla Grotta o Antro di San Giovanni, che fu causa del nome, e del castello d'un tempo e della località cosi oggi pure distinta. Sarà bene anzi, prima di venire a parlare del castello, mi in. intrattenga alcun po' a discorrere della grotta, la quale certo un tempo ebbe comunità di vicende con quello.

Quantunque la grotta non sia tale da stare a pari con alcune delle grandiose caverne del Carso, pure non è una disprezzabile cavità sotterranea, che, fin da' remoti tempi, scovata dal lavorio delle acque, presenta oggidi una forma allungata, un unico canale, molto largo ed ampio all' imboccatura a che più ristretto si trova risalendolo. Ed il canale, ora alto ora basso, ora largo ed ora angusto, è percorso da un ruscelletto, che talvolta assume l'aspetto di torrente impetuoso, allora facendo cupamente rimbombare lo speco nereggiante e profondo a cui fanno capo per imperscrutabili fessure altre cavità del monte, nel quale gorgoglia l'acqua, che polla fuori in numerose sorgenti. Non già che il canale s'addentri nelle viscere rocciose della montagna per ben un miglio e più come vuole la buona gente abitante in quegli alpestri luoghi, ma tuttavia fino ad un laghetto terminale (ce ne sono altri due prima anche in tempo d'asciutta) si può con certezza asserire vi sieno dai trecento ai quattrocento metri di percorso. E lungo questo un alto letto di guano prodotto dalle migliaia di pipistrelli in alto valitanti o aggruppati alla volta ed alle pareti, attende che l'agricoltore se ne impossessi e lo converta in utile e fecondatore concime atto a rendere migliori le sue terre. E quegli striduli abitatori dell'oscura caverna, pendono appesi, quasi larghe ragnatele, gli uni agli altri; ed il chiarore rossastro delle torcie a vento li impaurisce, così che volano pazzamente, rimuovendo l'aria sul volto; del visitatore, che talora si sente sfiorato dalle larghe ali membranose.

Si è nella parte anteriore della caverna che la mano dell'uomo è concorsa assieme alla natura, traendo utile da quel largo vano che forma lo sbocco del sotterraneo torrente, per farne una chiesuola dedicata a S. Giovanni. Sotto di questa, traversando un voltone di robuste pietre, passa il torrente, che poi si precipita fra le anfrattuosità

della roccia giù pe' fianchi del monte, (1) Nell'Ott. For. del Guerra.

Una scala di pietra di ben 114 gradini si inerpica sulla roccia a giunge di fronte alla porta della chiesa, ombreggiata dalla silvestre vegetazione, che cresce scapigliatamente sul dosso del monte. Entrati che si sia la dentro - e per farlo bisogna farsi consegnare la chiave da un dabben uomo del paesello di Biacis posto abbasso del monte — si scorge la cripta che è divisa in due aperture da un naturale pilastro di roccia. Nell'apertura maggiore venne costruita una muratura, un voltone sotto cui passa il torrente e sopra la quale sta il pavimento della cappella. Nel fondo c'è l'altare che diremo maggiore a destra e a sinistra del quale si scende nella parte più interna della grotta. La chiesa è larga circa dieci metri e lunga circa sedici; l'altezza della volta naturale si calcola di 14 metri (1). C'è un altro altare di legno scolpito a forse di buon lavoro, c'è il pulpito, rozzo e di legno, c'è anche il confessionale. Una finestra mette in comunicazione

la piccola sacristia colla più antica cappella, esigua assai e della quale resta più soltanto di vano senza ornamenti di sorta. Presso di questa ne fu eretta una seconda illuminata da un ampio finestrone.

Dice il Leicht (2) essere la costruzione di questo tempio contemporanea a quella del villaggio di S. Giovanni, ma che poi sia stato restaurato e rinnovato in modo da perdere ogni traccia dell'antico. Lo stesso autore dice di avere bensi letta su d'uno dei gradini della lunga scala esterna l'iscrizione:

FECI FAR 10 MATTIA COZMATIZPER,

ma che non potè trovarvi, come nemmeno lo scrivente, l'altro grafito, una

#### 1101

che ci dissero esistere il Ciconi (3) ed altri.

Su d'una lapide incastrata all'altezza di circa due metri nel muro della sacristia di fronte alla grotta si legge la seguente iscrizione, riportata e spiegata dal Grion (4):

> MASTER ANDR H VON LACK 1A 1mo 4mo 7mo 7mo

E' scritta in caratteri minuscoli di quella forma che chiamasi semigotica. Le quattro cifre finali indicano l'anno - 1477 - Di fondazione della chiesa? - Probabile; ma di quel secondo tempio posto su d'uno ben più antico e d'origine Longobarda. A destra di questa iscrizione sta una finestra — quella che dissi posta fra la sacristia e la chiesa — la quale ha per davanzale un'altra lapide, ben più larga, incastrata nel muro anche lateralmente e che misura m. 1,73 di lunghezza per 0,68 di larghezza e 0,14 di spessore (5).

Ed ecco la lapide, riportata dal Grion e dal Leicht (6):

JACEO INDIGNYS HIG TYMY LATVS EGO FELIX AD FYN: DAMENTA Sco RVM ECCLAR IOHIS BAPTISTAE AC EVAGELISAE . . IDCIRCO OBSECRO OMS ASCENDEN TES ET DESCENDENTES UT PROME IS FACINORIBUS DM PRECARE DIGNE

Questa lapide, scritta in bella majuscola latina, come dice il Grion, può essere del secolo VIII (7). Nel 1477 fu murata sopra le ossa di quel Felice, defunto e li sepolto. Prima, dalla scritta si rileva, essere stato posto sotto le cose, sacre della chiesa. Quindi - argomenta sempre il Grion — (8) esisteva una chiesa anteriore, che fu restaurata nell'anno suddetto o addirittura rinovata.

Al prossimo sabato la continuazione. Udine, 7 luglio 1897.

#### ALFREDO LAZZARINI

(4) Michele Leicht - S. Giov. in Antro.

(3) Udine e sua Provincia. (4) Pagine Friulane - An. VI. - n. 11.

(5) G. Grion. - Op. cit. (6) Op. cit.

(7) Grion. — Op. cit. (8) Id.

## La vittoria di Momo a Parigi

Momo il noto corridore italiano ieri l'altro vinse il premio della corsa del Prix de l'Entrangéres battendo Singrossi Ilº e Protin IIIº.

Fu salutato da calorosi applausi per la splendida corsa e per la sua lunga volata.



MAGLIERIE HERION Vedi avviso in quarta pagina.

BICICLETTE DE LUCA Vedi avviso in IV pagina.

# DA BUJA

# Ancora l'inconvenien (e postale

Ci scrivono in data 8: Ieri, verso il tocco, scoppiava improvvisamente un grave incendio nella frazione di Urbignacco, nella casa appartenente a certo Mattia Calligaro.

La causa dell'incendio fu un bambino di 4 anni che, incosciente di quanto stava facendo, con dei fiammiferi appiccò il fuoco.

Il danno al solo fabbricato, si calcola sia maggiore di 4000 (quattromila) lire, senza contare il danno sofferto da due affittavoli che abitavano nella casa, uno dei quali oltre aver perduta tutta la mobiglia, gli attrezzi e la biancheria, ebbe altresi a perdere L. 700 (settecento) accumulate chi sa da quanto tempo a forza di economia e di indefesso lavoro.

Tale e tanta fu la violenza del fuoco che il pronto accorrere dei paesani poco giovò, poichè tutto andò distrutto daile flamme e fu miracolo che non siensi

avute vittime umane. Dopo due ore di continuato lavoro : l'incendio potè finalmente essere isolato e fu fortuna, poichè il locale incendiato era separato da un semplice muro da altro fabbricato melto più vasto di proprietà dei fratelli Calligaro fu Giuseppe.

Il fabbricato incendiato era assicurato con la « Società Adriatica » non così può dirsi dei poveri fittainoli che in in pochi momenti videro distrutto ogni loro avere!

Anche in questa occasione non posso fare a meno di encomiare pubblicamente la locale benemerita arma dei RR. carabiniere, che, con la solita diligenza e premura seppero in breve tempo isolare il fuoco, scongiurando in tale modo danni molto maggiori.

Ora dirò due righe in risposta all'articolo comparso sul Friuli in data 8 corr. datato da Buia 6 luglio, firmato il ciclofilo.

Deve sapere il corrispondente Buiese (che viceversa potrebbe anche essere di Artegna) che l'autore dell'art. Inconveniente Postale, comparso il giorno 5 corr. sul Giornale di Udine, non & punto quel tale impiegato della Prefet tura di cui si fece cenno nell'art. suddetto, nè punto venne da esso suggerito, sibbene dal solito corrispondente ordinario del Giornale di Udine da Buia, corrispondente da tutti qui conosciuto e che per lui, povero ciclofilo, dirò che è nella persona qui appiedi firmata.

Che il corrispondente del Friuli non si sia accorto dell'Inconveniente Postale, à più che naturale, ed il perchè ben lo dissi più sopra. Vero invece che noi di Bula, mai ci siamo accorti di aver ricevuto corrispondenze e pacchi più sollecitamente dopo che il procaccia fa il servizio pedalando; non siamo punto disposti del resto, ad impedire a che il suddetto vada liberamente quanto più gli pare e piacera alla stazione di Magnano-Artegna in bicicletta.

Vero pure, caro ciclofilo, che tanto lo zelante e sfegatato osservatore, quanto il sottoscritto, sapevano benissimo che tanto il ronzino come le botti di birra erano di proprietà del procaccia e il guidatore al suo servizio, come sanno anche che il procaccia suddetto tiene deposito di birra, cose queste che il sapiente articolista poteva ometterle, ed. invece poteva insegnare che il servizio postale non si fa nè in bicicletta nè tanto meno conducendo birra dalla stazione a Buia, e che d'ora in poi ogni qualvolta un impiegato al servizio del pubblico manchera al proprio dovere, stia pur certo, caro ciclofilo, non mancherò di farlo conoscere a mezzo della stampa, anche nella probabilità, non troppo facile però, di prendere un'insolazione, per la sola e semplice ragione di servire al pubblico e di insegnare a certuni a stare al loro posto, perchè in caso contrario possono liberamente rinunciare ad impieghi e servizi pubblici, che nessuno obbliga loro di fare e ritirarsi a professioni libere.

Nella speranza d'essermi ben spiegato per ora e sempre ho l'onore di firmarmi Nicoloso G. B. fu Angelo

# Bollettino meteorologico

Udine - Riva Castello Altezza sul mare m.i 130, sul suolo m.i 20. Luglio 10 Ore 8 Termometro 26.5 Minima aperto notte 20.5 Barometro 754 Stato atmosferico: Vario Vento: E Pressione crescente IERI : vario Temperatura: Massima 33.3 Minima 20.5

Media 26:02 Acqua caduta mm.

Altri fenomeni:

Bollettine astronomico Leva ore Europa Centr. 4.30 Leva ore 16.36 Passa al meridiano 12.11.42 Tramenta 0.16 1956 Eth giorni 10 Tramonta

# nostri deputati

L'on. De Asarta, assieme ad altri deputati, ha firmato un ordine del giorno che invita il governo ad aumenture il hilancio dell'agricoltura.

#### Laureati in lettere

Oggi nell'Aula Magna dell'Università di Padova vengono solennemente consegnati i diplomi ai laureati in lettere e filosofia.

Fra questi si trovano i seguenti della nostra provincia: Cesare Baroni, Giovanni Antonio Forgiarini di Osoppo, Angelo Oliverio di Udine.

#### Cucina economica popolare

Il Consiglio direttivo e d'amministrazione della Cucina popolare di Udine, nel'adunanza del giorno 4 corrente ha deliberato i resoconti generali delle sue ingerenze riferibilmente agli anni 1895 e 1896, che si riassumono nelle risultanze seguenti:

Anno 1895 Anno 1896 · Riscossioni effet-L. 16,712.37 14,709.81 Riscossioni figu-**1,409.66** 2,431,35

In assieme L. 18,122.03 17,141.16 Pagamenti effet-L. 12,570.98 8,264.37

Pagamenti figu-■ 1,409.66 2,431.35

In assieme L. 13,980.64 10,695.72

Nei conti medesimi è dimostrato che alla fine degli esercizi suddetti, le condizioni dell'azienda vennero a costituirsi come appresso:

· Anno 1895 | Anno 1896 Denaro in cassa L. 4,141.39 6445.44Generi in ma-» 1616.13 gazzino Valore mobili, » 3,508.12 3,363.31 utensili

Totale attivo L. 9,265.64 10,110,66 che di fronte al capitale di fondazione a credito **№** 9,675.— 9,675.—

degli azionisti in

presenta la deficienza di 409.36

il civanzo di L. 435.66 Dalla evidenza di queste cifre, ognuno potrà facilmente dedurre che la Cucina, vento dei P. P. Cappuccini a levare il popolare di Udine, saggiamente promossa e lodevolmente diretta e vigilata, è riuscita senza ostacoli all'ammortamento, e quindi al ricupero delle spese per i lavori di primo impianto, e dei degradi normalmente decontati sul corredo inventariato, assicurò per l'avvenire la propria esistenza, garantita dalla integrità del capitale di fondazione, ora anche avvantaggiato dalla eccedenza attiva di lire 435.66 inscritto nel resoconto 1896 al fondo di previdenza.

Ed a maggiore conforto di chi confida nei benefici effetti di tale istituzione, è bene si sappia che i preposti alla medesima, nella adunanza anzidetta, si sono anche impegnati, per introdurre opportuni miglioramenti nella confezionatura e nel condimento delle minestre, a ciò mossi d l desiderio che i favorevoli risultati della economica gestione, abbiano a devolversi a profitto di coloro pei quali la Cucina è destinata.

#### Un progetto dell'ingegnere Grablovitz

Fra i tanti progetti presentati al Municipio di Trieste per risolvere la questione di provvedere di sufficiente acqua potabile quella città, ve n'era pure uno dell'ingegnere Grablovitz, ben conosciuto fra noi.

Nella pianura diceva l'ingegnere Grablovitz nella descrizione del suo progetto, che si stende fra i colli di Buia e di S. Daniele, nel finitimo Friuli veneto, esiste un corso d'acqua, Il Rio Gelato, che offre più che alcuna altra acqua, tutti, nessuno escluso, i requisiti richiesti per l'alimentazione di un acquedotto di una grande città. Temperatura costante, limpidezza più unica che rara, con esclusione di qualsiasi intorbidamento, nemmeno nelle epoche delle pioggie le più prolungate, deflusso costante, con variazioni assolutamente insensibili fra le eccezionali siccità ed periodi più piovosi.

Erano allegate al memoriale dell'ingegnere Grablovitz una nota del dott. Pasqualini riguardo all'analisi dell'acqua, dalla quale quest'acqua risulta buona, ed una nota del Consorzio Ledra - Tagliamento, nella quale il Consorzio dichiara di esser pronto a dare per 200,000 lire 12 m. c. d'acqua al minuto secondo e di più occorrendo con una

maggiore spesa in proporzione senza però prender impegni.

Stando all'analisi la temperatura di quest'acqua oscillerebbe fra gli 8 a 15 gradi Celsio, mentre secondo il memoriale dell'ingegnere Grablovitz questa temperatura oscillerebbe invece fra 85 a 95 Reamur, il che presenta una piccola contraddizione.

La massima magra, che avvenne nell'aprile 1891, secondo l'asserzione, dava pur sempre metri c. 1.315 al minuto secondo.

Il Rio Gelato scaturisce a 165 m. sopra il livello del mare. Secondo il progetto Grablovitz la condotta sarebbe senza gallerie, parecchi tratti a sifone con vasche interrutrici. La lunghezza della conduttura sarebbe di 98 chilom. con una pendenza 0.8 per mille. L'acqua arriverebbe ad una altezza di m. 81.8 sul livello del mare mediante tubi del diametro di un metro e se ne potrebbe avere m. c. 0.58 al secondo corrispondenti a 50,000 m. c. al giorno.

In linea finanziaria secondo il pre ventivo sommario si calcola per l'acquisto dell'acqua nel quantitativo indicato fiorini 110,000; la conduttura tutto compreso con la media di fior. 60 al m. ; 16. Fabrici Gio, Maria di Giovanni, presenterebbe la spesa di fior. 5,880.000; altre opere 310.000 fiorini; distribuzione ; 17. Pez Achille di Ermanno, Porpetto. fiorini 900.000, quindi in tutto fiorini 7,200i000.

La commissione municipale triestina al provvedimento d'acqua non accettò però questo progetto.

#### Evviva l'allegria! Feste, feste e sempre feste

A titolo di cronaca pubblichiamo il seguente programma generale dei festeggiamenti da farsi in onore del novello parroco della B. V. del Carmine Don Ermenegildo Querini, nella faustissima circostanza del suo ingresso nel giorno di domenica 18 luglio 1897.

Alle ore 5 - Sveglia. Le bande di Pozzuolo e Paderno suoneranno delle marcie briose percorrendo le seguenti vie: Aquileja, Gorghi, Seminario, di Mezzo, del Pozzo, Bertaldia, Ronchi, suburbio Aquileja, Baldasseria, Laipacco. Scioglimento.

Alle ore 8.15 - Ricevimento. La banda di Pozzuolo si troverà al ponte d'Aquileia suonando delle marcie al passaggio del novello parroco La banda di Paderno attenderà il parroco nella stessa ora alla porta della Chiesa del Carmine suonando delle marcie al suo arrivo.

Alle ore 8.30 - Cerimonia. La spettabile fabbriceria e la commissione dei festeggiamenti si recheranno nel connovello parroco della B. V. del Carmine.

Alle ore 9 - Ingresso alla veneranda Chiesa e presa di possesso della medesima.

Alle ore 9.30 - Messa solenne a piena orchestra.

Alle ore 17 - Vespri solenni a piena orchestra. Alle ore 18 - Grandiosa proces-

sione colla Madonna della B. V. del Carmine con due bande musicali. Alle ore 19 - Concorso delle bande

musicali di Pozzuolo e di Paderno nella Piazzetta del Pozzo. Alle ore 20.30 - Illuminazione

spontanea generale della Parrocchia. Alle ore 21 - Grande flaccolata colle bande musicali di Pozzuelo e Paderno che suoneranno delle marcie allegre percorrendo le seguenti vie : Aquileia, Gorghi, Seminario, di Mezzo, del Pozzo, Bertaldia, Ronchi. - Scioglimento generale.

Distribuzione della fiaccolata I fila. Lanterne bianche alla veneziana.

II fila, Banda di Pozzuolo.

III fila. Lanterne rosse alla veneziana. IV fila. Banda di Paderno.

V fila. Lanterne verdi alla veneziana. Illuminazione speciale - Nella via Aquileia saranno eretti degli archi volanti con lanterne alla veneziana, per ciaschedun traverso coi colori bianco, rosso e verde.

Vener. Chiesa. - La veneranda Chiesa sara addobbata sfarzosamente con fiori e sempreverdi ed illuminata con lampade ad arco.

Accensione di rocchette a pioggia cadente multicolori con venti salve da mortaretto.

Commissione centrale dei festeggiamenti: Pietro Del Giudice fu Domenico, Giovanni Zamparo fu Antonio, Domenico Rojatti fu Gino.

Cassiere: Vittorio Cucchini fu Leonida, G. B. Trojani di Antonio, Alessandro Conti fu Luigi, segretario-relatore.

#### La Giustizia

organo degli interessi del ceto legale. in Italia, diretto dall'avv. Vito Luciani. E' un ottimo giornale giuridico che si pubblica in Roma ogni mercoledi.

Direzione e amministrazione via Corso 21-18. E' uscito il n. 27 anno IV del 9 luglio 1897.

Elenco dei giurati

estratti per la prossima sessione delle Assise che sarà aperta il giorno 27 corr .: Ordinari

1. Mazzolini Leonardo di Santo, Tol-

mezzo. 2. Pinni dott. Francesco fu Giacomo,

Valvasone. 3. Ballico' Gio. Batta l'u Giuseppe, Udine.

4. Mantica nob. Nicolò fu Cesare, id. 5. Moretti Virgilio fu Gio. Batta, Treppo Grande.

6. Michelini Pietro di Domenico, Udine. 7. Galvani Ernesto di Giorgio, Cordenons.

8. Polo dott. Marco fu Giuseppe, San Vito al Tagliamento.

9. Dall'Ongaro Giacomo fu Pietro, Prata di Pordenone.

10. Bondi Primo di Livio, Udine. 11. Fulvio Giovanni di Luigi, Cividale. 12. Zambelli dott. Tacito fu Giacomo,

Udine. 13. Rampini Giuseppe fu Giovanni, id. 14. Frisacco Erasmo fu Carlo, S. Vito

al Tagliamento. 15. Masotti nob. Giovanni di Antonio, Udine.

Clauzetto.

18. Spilimbergo nob. Valfranco fu Paolo, Spilimbergo.

19. Volpe Attilio fu Antonio, Udine. 20. Lescovick Francesco fu Pietro,

21. Armellini Giusto fu Giuseppe, Tar-

22. Beltrame Romano di Pietro, Ma-

23. Romanini Domenico fu Lorenzo, S. Daniele.

24. Spezzotti Gio. Batt. fu Luigi, Udine. 25. Roiatti Luigi di Giuseppe, Ronchis.

26. Sam Luigi fu Andrea, Pordenone. 27. Spilimbergo nob. Adolfo fu Luigi,

28. Cella Gio. Batta di Antonio, Ver-29. Zamparo Giuseppe fu Francesco,

Tavagnacco. 30. Menchini Domenico fu Lorenzo, San Daniele.

Complementari 1. Scalettaris Giuseppe di Alessandro, Pasiano di Pordenone.

2. Ottelio co. Lodovico fu Luigi,

Pradamano. 3. Galeazzi Ettore fu Francesco, Por-

denone. 4. Schiavi Giovanni fu Illario, Moggio. 5. Braida dott. Luigi fu Carlo, Udine.

6. Bianchi Marco di Andrea, Rivolto. 7. Baldissera dott. Valentino fu Gio-

vanni, Udine. 8. Mattiussi Luigi fu Gio. Batta, Nogaredo di Coseano.

9. Cosmo Giacomo di Alessandro, Pol-10. Someda dott. Pietro fu Giovanni,

Supplenti

1. Comencini prof. Francesco fu Francesco, Udine.

2. Asti cav. Domenico fu Daniele, id. 3. Pascoli Valentino fu Natale, id.

4. Nardini dott. Emilio fu Antonio, id. 5. Croattini Giacomo fu Angelo, id. 6. Sartoretti Antonio fu Michele, id. 7. Gropplero comm. Giovanni fu Gio.

Andrea, id. 8. Florio co. Daniele fu Francesco, id. 9. Nicoletti Aurelio fu Crispino, id.

10. Pontini ing. Antonio fu Giuseppe, id. Ogni frutto alla sua stagione La vera epoca per la danza dovrebbe

essere il Carnevale, e vada pure anche per le sagre in campagna, che, alla fin fine, vengono nna volta all'anno procurando un po' di svago e facendo girare il denaro; ma quelle feste estive da ballo settimanali in Città, sono quello che si può immaginare di depravante,

Artieri che spendono quasi tutta la loro mercede settimanale, ragazzi imberbi che ricorrono a mille sotterfuggi per avere qualche soldo, ed infine. serve, cameriere etc... etc... che invece d'attendere alle loro faccende domestiche, danno del filo da torcere ai padroni di casa.

Si dice che tutto questo si permette per dar da vivere a qualche filarmonico; ma viceversa poi (meno qualche eccezione) ciò serve a mantenere i vizii, con discapito dell'arte e della morale.

Nè la direzione delle scuole comunali di musica, dovrebbe permettere ai proprii allievi di prender così spesso parte alle orchestre da ballo in Città, poichè le fatiche dei maestri onde portarli a buon punto con gli studi, vengono guastate dall'abitudine del suonare ballabili.

Gli è vero che gli spettacoli d'opera costi sono rari come le mosche bianche e questi sono i soli che potrebbero formare de' buoni musicisti, poiche la pratıca vale più della grammatica; ma ad ogni modo bisogna frenare l'abuso del suonare nei balli, limitandolo al solo

Carnevale e tutt'al più a qualche sagra. Per lo passato in cui queste festaccie estive erano proibite, il Carnevale viveva più florido e le sagre brillavanodi que che a L'i vrebb petent g02%0 la pac

maggi

oggi i

Echi

Ric Eila un tit a nar incide

che p puta, duto, intim trarr sotto essere segue « A del fa

l'avv che i cuna anno. De dichi l'avv istab sone

Ne

inviat

a m

segue

tanto l'altr: blicat curat di es lo die da no avreb decor tocca si lag

cato

tadin

rato

ed i o

ci fa

Nu.

razior quest Per di rin sottos zianti potut larmo

non so Fra ancor dispos la sot giroNon Sorzio intere nuove Dur

Loren

opere

Pagtie sentite partec ineffab amatis Chie mission

dei per Fanter alle 21 1. Mar 2. Maz > ( 5. Poll

ricorre tunato, sara il tuzione trando. La ne

provved

Lune

maggiormente, per concorso di gente; aggi invece tutto langue causa l'abuso di queste feste, che nuociono molto anche all'igiene.

lle

ol-

no,

id.

ta,

ne.

an

id.

ito

ır-

la-

ZO,

er-

an

gi,

ol-

ni,

id,

id.

olo

ra.

cie

vi-

QUE

L'importanza dell'argomento, dovrebbe l'ar scuotere le autorità competenti a mettere un freno a queste gozzoviglie fuori stagione, che turbano la pace delle oneste famiglie! Scaunard

Riceviamo la seguente:

Egregio sig. Direttore

Ella che con tanta premura e con un titolo così appariscente, si affrettò a narrare nel suo giornale il disgustoso incidente occorsomi ier sera, nonostante che persona a me amica, a mia insaputa, l'avesse officiata a tacere l'accaduto, appunto trattandosi di cosa affatto intima, e per evitare, se possibile, di trarre in campo altra persona a me sotto ogni rapporto carissima, vorrà essere tanto gentile da pubblicare la seguente rettifica:

« A parte l'inesattezza nella esposizione del fatto e nelle parole rivoltemi dall'avv. Driussi, mi preme far risultare che il fattaccio di ieri sera non ha alcuna relazione con quello dello scorso

Del resto non restandomi miglior via, dichiaro di sporgere querela contro l'avv. Driussi, non per altro che per istabilire la massima che siamo fra persone civili, »

Colla dovuta stima Udine, 9 luglio 18,7.

Ugo Loschi

Nel mentre pubblichiamo la lettera inviataci dal sig. Loschi, non possiamo

a meno dal fargli osservare quanto Begue: Come va che Ella, ora, se ne lagna

tanto perchè nell'accennare l'incidente l'altra sera occorsole, noi abbiamo pubblicato il suo nome, mentre non si è curato di mandarci ad officiare perchè di esso non vi facessimo cenno, giacché, lo dice lei, la persona amica che venne da noi, venne a sua insaputa?

E' perchè - mentre questa volta avrebbe desiderato il silenzio -- nel decorso anno per un incidente simile, toccatole pure in Mercatovecchio, non si lagnò che il suo nome fosse pubblicato su per i giornali, ed anzi sul Cittadino il fatto venne per esteso narrato e per molti giorni e con i nomi ed i cognomi di tutti?

Nulla poi diciamo circa l'appunto che ci fa di essere stati inesatti nella narrazione del fatto, e ciò perchè anche questa volta è proprio il caso di dover sentire tutte e due le campane.

#### Per la spettacolo di S. Lorenzo

Anche il . Teatro Minerva » minaccia di rimanere chiuso, essendo mancata la sottoscrizione fra gli esercenti e negozianti e non avendo l'impresa Vernier potuto accordarsi con il Consorzio filarmonico.

Ci consta però che tutte le speranze non sono propria definitivamente perdute. Fra gli esercenti negozianti e ci sono ancora alcuni zelanti e di buona volontà disposti a versare i primi importi per la sottoscrizione e quindi a mettersi in giro per la questua.

Non dubitiamo poi che lo spett, Consorzio filarmonico, anche per suo interesse, sarà disposto ad aderire a nuove trattative.

Dunque avanti, e non si lasci Udine senza spettacolo d'opera durante il San Lorenzo.

Lo spettacolo consterebbe delle due opere unite: Cavalleria Rusticana e Pagtiacci.

#### Ringraziamento

La famiglia Malagnini porge le più sentite grazie a tutti quei pietosi che parteciparono in qualsiasi modo, al suo ineffabile dolore per la perdita del suo amatissimo Virgilio.

Chiede scusa per le involontarie ommissioni nel dare le partecipazione.

#### Programma

dei pezzi che la banda del 26º Regg. Fanteria eseguirà domani dalle ore 20 alle 21.30 sotto la loggia municipale: 1. Marcia . Lepanto » Majorini 2. Mazurka «Ermelinda» Barrili

Cavalleria Rusticana » Mascagni.

5. Polka « Vezzi » Serrao

#### Il ballo di S. Ermacora

Lunedi, 12 corrente, nella solenne ricorrenza dei S. S. Ermacora e Fortutunato, sotto la Loggia municipale vi sarà il solito ballo popolare, la cui istituzione vuolsi attribuire al beato Bertrando.

La nota casa dei fratelli Modestini provvederà all'orchestra.

Abbiamo avuto una settimana di liquidazioni generali su tutti i mercati europei.

Il caldo, scoppiato con intensità insolita, spinge gli operatori delle borse ai monti, al mare e conduce a vendite generali. Si vuol star via tranquilli senza preoccupazioni - e senza l'incubo del solito immancabile imprevisto.

A questa circostanza di fatto, s'è aggiunto qualche notizia allarmante proveniente da Costantinopoli. La pace in pericolo, la rottura dei negoziati minaccia di guerra. In proposito già manifestammo il nostro pensiero. La pace si farà per la sola e semplicissima circostanza che per continuare una guerra ci vogliono quattrini..... li quali mancano pur troppo ai due belligeranti!

Il mercato di Parigi ha lasciato vuotare il sacco a chi aveva fretta di liquidare a corsi bassi e poi ha ripreso tranquillamente la sua posizione all'aumento.

Il Presidente della Repubblica va in Russia - lo si deve mandare col consolidato 30/0 francese e 40/0 russo a corsi altissimi, quale maggior riprova della forza della grande nation. E così appunto avviene in questo momento.

Di riverbero ne approfittano gli altri Consolidati, l'italiano compreso, ed in ciò favorito dalla estrema abbondanza del denaro.

La chiusura aveva appunto

97.75 ex contro s. s. 98.45 H Milano Rend. 94. - » m » 95.45 a Parigi > Il 4 1/2 0/0 interno sonnecchia intorno a 107 3/4. Obbligazioni ben tenute tutte, ma senza siancio.

La debolezza massima s'è prodotta sul mercato delle azioni. Le ferrovie perdono qualche lira per grosse vendite da Berlino ma non tarderanno a riprendere, come se ne hanno i sintomi. I prodotti decadali lo giustificano del resto pienamente.

Le Azioni Banca Italia caddero un momento a 729 e chiudono a 733. Il non aver potuto dare assetto definitivo alle leggi riguardanti la circolazione ancora prima che la Camera si sciolga porge motivo a qualche attacco. Per l'autunno non si sanno prevedere gli umori parlamentari!

| Az. Fer. Merid | . ธษ8 | ex | contro | 8. 8. | . 716 1/4 |
|----------------|-------|----|--------|-------|-----------|
| ld. Medit.     | 533   |    | 1      |       | 550       |
| ld. Banca lt.  | 733   | ь  | >      | -     | 741       |
| ld. Cot. Cant. | 451   |    |        | *     | 457       |
| Id. Veneziano  | 257   |    | 39     | *     | 263       |
| Id. Lan Rosei  |       |    |        | >     | 1402      |
| ld. Edison     | 388   | >  | >      | •     | 297       |

Cambi leggermente più fermi per bisogni d'arbitraggio coll'estero; in chiusa però offerti

| Francia  | 101 1/9 | contro | 8. | sett. 104.42        | 1/2 |
|----------|---------|--------|----|---------------------|-----|
| Londra   | 26.26   | *      |    | · 26.23             | -   |
| Germania | 128.85  | >      |    | 128.8/ <sub>4</sub> |     |
| Austria  | 219.10  |        |    | n 219.1/.           |     |

Si va parlando da qualche giorno di una istituenda fabbrica di filatura di cascami di seta. Possiamo fin'ora garantire che nulla di concreto ancora è sul tappeto. E' desiderabile che in un centro serico come il Friuli sorga uno Stabilimento di primo ordine che eserciti un' industria oggi raccomandabile sotto molti aspetti. Ma non è col preparare articoletti di giornali che vi si riesce. Tanto diciamo al solo scopo di calmare gli ardori di certi informatissimi reporter che colle loro indiscrezioni nuociono alla causa, per quanto in buona

#### Frutta sequestrate

Per ordine dell'incaricato all'annona furono oggi sequestrati 12 kg. di pomidoro perchè inaciditi.

#### Le ricerche dell'autorità sul fatto di Manzano

Ieri furono a Manzano, il giudice Istruttore dott. De Sabbata il sostituto Procuratore del Re dott. Covezzi, il medico dott. Pitotti ed il cancelliere Bertuzzi per una perizia su di un fanciulio sul quale, a quanto dicesi, sarebbero stati riscontrati dei segni, che da alcuni si vorrebbero attribuire a sevizie e percosse risalenti ad un anno fa.

Altri invece dicono trattarsi di malattie sopravvenute al ragazzo. L'autorità continua però le ricerche.

Onoranze funebri Offerte fatte alla Congregazione di Carità in morte di:

Sambuco Valentino di Codroipo: Pellizzo Leonardo L. 1. Es.o di Giusto Venier: Pascolini famiglia

Malagnini Virgilio: Comessatti Giacomo L. 1, Cosattini prof. Achille 1. Del Mero Luigia ved. Minisini: Del Moro

Battista L. 1. RovereS:lvio di Palmanova: De Senibus famiglia L. 1.

Offerte fatte alla Società « Dante Alighieri » in morte di: Luigia del Moro vedova Minisini: f-atelli de Pauli L. 1.

#### Offerte fatte al Comitato protettore dell'infanzia in morte di:

Pintte Gio, Batta : Flaibani Giuseppe L. 1. Malagnini Virgilio: Ermacora dott. Domenico L. i.

Offerte fatte all'Istitute delle Derelitte in morte di:

Virgitio Malagnini: Sig. Luigi Blasoni di Flambro L 3. I. Del Moro Minisini di Ospedaletto: Sig. Gio. Batta Marioni L. 2.

#### CRONACA GIUDIZIARIA IN TRIBUNALE

Udienza del 7 luglio 1897

Passoni Fabio di Giuseppe, d'anni 20 da Manzinello, detenuto, imputato di contravvenzione alla vigilanza di P. S. fu condannato a giorni 25 di reclusione.

- Jovancig Adele-Elvira fu Giuseppe da S. Pietro al Natisone, d'anni 10, imputata di furto in danno di Sirach Giovanni, fu condannata a giorni sei di reclusione.

- D'Angelo Sante fu Domenico e D'Angelo Anna fu Domenico, di Rive d'Arcano, imputati di violenza e minaccie ed oltraggi al messo Comunale di detto paese Giovanni Fabbro, furono condannati il D'Angelo Sante a giorni 75 di reclusione, a l'Anna D'Angelo a giorni 25 della stessa pena.

# Telegrammi

Il processo Crispi

Bologna 9. E' indubitato che prima che la Camera si chiuda giungerà la domanda di autorizzazione a procedere per complicità in peculato contro l'on.

#### Fra il Sultano e Francesco Giuseppe

Vienna, 9. - La Politische Correspondenz annunzia che il Sultano ha diretto a Francesco Giuseppe un telegramma, ove, facendo appelio ai sentimenti di buon vicinato relativamente alla questione della rettifica della frontiera greco-turca, gli annunzia che incaricò l'ambasciatore turco a Vienna di fare in proposito una nuova comunicazione a Gotuchowski.

Francesco Giuseppe rispose con telegramma redatto nei termini più amichevoli, dichiarandogli che appunto l'amicizia sincera e leale che professa verso il Sultano e a cui il Sultano fece giustamente appello, gli impone di dover consigliargli tanto nell'interesse del Sultano, quanto in quello del suo impero, di concludere il più presto possibile la pace colla Grecia sulle basi proposte concordemente dagli ambasciatori a Costantinapoli.

#### Nell'isola di Creta

La Canea, 9. Le navi ammiraglie si sono riunite dinanzi a La Canea. I musulmani attaccarono gli insorti a Penhiadda.

#### Energica nota collettiva degli ambasciatori

Costantinopoli, 9. Gli ambasciatori delle grandi potenze hanno diretto ieri alla Porta una nota collettiva ove in forma solidale e categorica dichiarano la ferma decisione delle grandi potenze di porre fine alla politica di tergiversazione ed ostruzione nei negoziati della pace colla Grecia, il cui solo effetto è quello di ostacolare la conclusione della pace, che è d'interesse eu-

ropeo. Gli ambasciatori annunziano che le potenze approvarono la rettifica strategica della frontiera turco-greca, elaborata dagli addetti militari delle ambasciate e comunicata alla Sublime Porta.

#### una canzonettista uccisa accidentalmente in un caffè-concerto di Roma

Roma, 9. Alla birreria Nazionale in via. 20 Settembre, condotta da certo Scagnetti e messa ad uso di caffè-concerto, iersera tra gli altri spettacoli eravi quello di tiro di precisione fatto dalla americana Taylor che fu recentemente anche a Milano.

Una carabina di cui servivasene la Taylor, quantunque carica, non esplose. Il di lei marito, Enrico, recossi in

camerino a prenderne un'altra carica, ma disgraziatamente sul palcoscenico inciampò e cadde.

L'arma esplose e colpi al petto la canzonettista Lery, romana, diciottenne, che trovasi dietro le quinte.

La Lery emise un urlo e cadde cadavere. Il pubblico numeroso intul subito il

fatto e terrorizzato abbandonò il locale. La Taylor dovette venir trasportata a braccia fuori del palcoscenico semi svenuta.

L'accaduto, conosciuto sollecitamente per la città, impressionò sinistramente tutti, essendo la Lery conosciutissima. Lo spettacolo venne immediatamente

sospeso. Il Taylor fu arrestato.

# **Bollettino** di

Udine, 10 luglio 1897 9 luglio 10 lugl. Rendita Ital, 50/0 contanti ex coupons! 97.60 97.60 97.87, 97.70 fine mese detta 4 1/2 107.75 107.50 Obbligazioni Assa Eccls. 50 0 Obbligazioni Ferrovie Meridionali ex coup. 312 - 312 -300.-Italiane 30/0 490 .--Fondiaria d'Italia 505.--505.-427.-Banco Napoli 5 % Ferrovia Udine-Pontebba 469 -515 - 513.-Fondi Cassa Risp. Milano 5 % Prestito Provincia di Udine 102 - 102 -Azioni 729 - 733.-Banca d'Italia ex coupons 125 - 125. di Udine 130. -Popolare Frinlana 33. — Cooperativa Udinese 1350.- 1350.-Cotonificio Udinese 257 - 257.-Vanato 65.-Società Tramvia di Udine 698,ferrovie Meridionali 536.-535 -Mediterranea Cambi e Valute 104.55 104.50 Francia 128.75 Germania 26,35 26.26 Londra 2 19 25 219 10 Austria-Banconote 109.-1.09.-Corone in oro

Napoleoni

104.50

Chinsura Parigi

5000 abitanti.

Venzone 10 luglio 1897.

MATTONI

gravidanza.

Ultimi dispacel

Il Cambio dei certificati di pagamento

di dazii doganali è fissato per oggi 10 luglio

La BARCA DI LICINE, cede uru e scudi d'argento a frazione sotto il cambio segnato per i certificati doganali.

OTTAVIO QUARGNOLO, gerente responsabile

AVVISO

Il sindaco di Venzone rende noto che

La presente comunicazione viene data

a chiunque potesse tornar utile l'aper-

tura d'una farmacia in questo capo-

luogo, della quale possono servirsi circa

Il Sindaco

Jesse G. B.

qual fonte salutare riconosciuta da

centinaia d'anni in tutte le malattie.

degli Organi respiratori e digestivi,

contro la gotta, catarro dello stomaco

e della vescica. Eccellente per fan-

ciulli, convalescenti e durante la

Miglior bibita dietetica e rinfrescante

ENRICO MATTONI

in Giesshiibl Sauerbrunn

Deposito

MALATTIE

DEGLI OCCHI

DIFETTI DELLA VISTA

Il dott. Gambarotto, che da oltre

dieci anni si occupa di oculistica, ed ha

seguito un corso di perfezionamento

all'estero, stabilitosi in Udine, dà visita

gratuita ai soli poveri nella Far-

macia Girolami (Mercato Vecchio) nei

giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi

alle ore 11. Riceve poi le visite par-

ticolari dalle due alle quattro tutti i

giorni in via Mercatovecchio N. 4 ec-

cettuata la prima e terza Domenica

d'ogni mese, ed i sabati che le prece-

dono in cui visita gli ammalati dalle 9

Nei negozi del sig. Pietro Ferri

alle 10 1/2.

nelle principali farmacie

alcalina purissima

il Comune trovasi sprovvisto di farma-

cista, avendo il titolare trasferito la

propria residenza in altro Comune.

93 87

torno Trieste via Venezia. Il piroscafo del Lloyd parte da Venezia (bacino S. Marco) tutte le domeniche alle ore 7 ant. 20,83 20 82

Vero estratto

minestra col Liebig.

Gennino soltanto

Oggi vano porta la firma

## Corso pratico di ripetizione

In luogo del bollito di manzo che a

tutti non riesce gradevole, si può pro-

curarsi un buon arrosto, facendo la

In inchiostro azzurro

Facilitazioni di viaggio

per Venezia

zionale d'Arte la Stazione di Udine dal

21 aprile al 29 agosto dietro richiesta,

distribuisce dal primo treno di ogni

Mercoledì fino all'ultimo treno del sa-

bato biglietti A. R. speciali compresa

una gita in mare a Trieste, in un

solo giorno (la domenica) con grande

ed elegante piroscato del Lloyd. Vali-

dità dei biglietti giorni otto. Costo

Prima classe L. 30.00 Seconda L. 24.70.

Chiedere al bigliettario l'andata-ri-

In occasione dell'Esposizione Interna-

presso il Collegio paterno per quegli alunni delle Scuole Ginnasiali e Tecniche, che, deficenti in qualche materia, devono prepararsi ai prossimi esami di promozione e di Licenza.

# Dott. GIUSTO ZANIER

SPECIALISTA

#### per le malattie dei bambini gola orecchi e naso

Consultazioni gratuite per soli poveri ore 11 - 13.

Consultazioni private ore 13 - 15. UDINE — Via Prefettura n. 7 — UDINE

## L'OROLOGIO

## è ora l'indispensabile per tutti,

è l'oggetto il più aggradito anche come regalo, ben inteso che sia di buona qualità ed economico.

I prezzi qui sotto vi confermano tutto e per trovarvi soddisfatti non avete che a rivolgervi al negozio di

## Orologeria di Luigi Grossi

in Mercatovecchio 13, Udine. Remontoirs metallo da L. 5 in più » per signora con automatici
8 detti in acciajo ossidati detti . in argento con calotta d'argento e ii s

idem in argento con tre casse d'argento > 14 > detti d'oro fino per siguora da » 28 »

Regolatori, Pendole, Sveglie ultime novità - dal genere corrente al più fino. Si assume qualunque riparazione a prezzi discretissimi, e con garanzia di un anno.

# Dott. V. Costantini in Vittorio (Veneto)

Sola confezione dei primi incroci

I. incr. cell. del giallo col bianco giapp. I. incr. cell. del giallo col bianco Corea. I. incr. cell. del giallo col bianco Chinese sferico.

I. incr. cell. del giallo col giallo (poligialio, compresa la qualità sferica). Il dott. Ferruccio co. de Brandis si

presta gentilmente per riceverc in Udine le ordinazioni.

#### Ferro China Rabarbaro Bareggi premiato

# con grande medaglia d'oro e d'argento

Valenti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico e digestivo dei preparati consimili, perche la presenza del Rabarbaro, oltre d'attivare le funzioni dello stomaco, aumentare l'appetito e preparare una buona digestione, impedisce anche la stiuchezza originata dal

Uso - Un bicchierino prima dei

Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita meravigliosamente l'appetito.

Vendesi in tutte le farmacie, droghieri e liquoristi.

Il Chimico farmacista Bareggi è pure 'unico preparatore del vero e rinomato Fluido rigeneratore delle forze dei cavalli e delle antiche polveri contro la bolsaggine e tosse dei cavalli e buoi.

Dirigere le domande alla Ditta E. G. F.lli Bareggi — Padova.

## TELERIE E TOVAGLIERIE Vedi avviso in quarta pagina

sotto i portici di Piazza S. Giacomo, ed in Via Cavour N. 2 trovasi un grande assortimento di spazzole d'ogni qualità provenienti dalle migliori fabbriche nazionali, nonchè di elegantissime costa da viaggio e da lavoro. C'è pure un deposito ricco e svariato di giocattoli di tutta novità. Prezzi convenientissimi

Negozio con relative scanzie. Luce elettrica. Acqua potabile. Via Cavour

Rivolgersi all'Ufficio Annunzi di questo giornale.

#### Toso Odoardo

Chirurgo-Dentista Meccanico Udine, Via Paolo Sarpi Num. 8 Unico Gabinetto d'Igiene per le malattie

della BOCCA e dei DENTI DENTI E DENTIERE ARTIFICIALI - Le inserzioni di avvisi per l'Estero e per l'interno del Regno si ricevono esclusivamente presso l'Amministrazione del Giornale di Udine



Volete una prova incontestabile della virtu e della superiorità della vera acqua

A CONTRACTOR CONTRACTO

# CHININA - MIGONE

#### PROFUMATA E INODORA

chiedete al vostro parrucchiere che ne usi pei vostri capelli e per la barba, e dopo poche volte sarete convinti e contenti.

#### Basta provarla per adottaria. Guardarsi dalle contraffazioni,

Si vende tanto profumata che inodora in flaconi da L. 1.50 2 ed in bottiglie grandi da L. 8.50.

Trovasi da tutti i Farmacisti, Droghieri e Profumieri del Regno A Udine da Enrico Mason chincagliere, dai Fratelli Petrozzi parrucchieri, da Francesco Minisini droghiere, da Angelo Fabris farmacista - a Maniago da Silvio Boranga farmacista -- A Pordenone da Ginseppa Tamai negoziante — A Spilimbergo da Eugenio Orlandi e dai Fratelli Larise — A Tolmezzo da Chiussi farmacista — A Pontebba da Aristodemo Cettoli negoziante.

Deposito generale da A. Migone e C., Via Torino, 12, Milano.

Alle spedizioni per pacco postale aggiungere centesimi 80.



Modelli ultimissime NOVITA Costruzione accurata e solidissima Prezzi ristrettissimi - Garanzia un anno

RIPARAZIONI E RIMODERNATURE

PEZZI DI RICAMBIO

Accessori, Catene, Pneumatici, ecc.

Nichelature e Verniciature

Officina Meccanica - Si assume qualsiasi lavoro

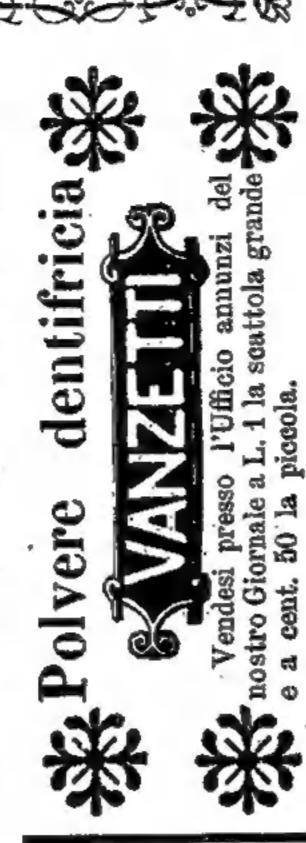

Il dott. Chapolot, di Lyon, riferisce quanto segue sopra l'influenza nociva che esercita il corsetto sulle funzioni dello stomaco, in modo spe ciale pone in evidenza i gravi inconvenienti che può determinare l'uso di un corsetto molto stretto, e lo sono quasi tutti, poiche non è necessario che il corsetto sia molto duro e resistente per-

chè riesca nocivo.

Secondo Chapelot, le modificazioni che il corsetto imprime sulla forma e posizione dello stomaco sono le segueuti: il piloro si abbassa e lo stomaco tende a diventar verticale discendendo la sua curva maggiore fino al disotto dell'ombellico. - Come è naturale vi sono molti gradi di queste modificazioni: da principio lo stomaco si impicciolisce, più tardi si fa cilindrico rassomigliando, più o meno al cieco; in grado più avanzato si forma un po' al disotto del piloro una dilatazione, una brosa pilorica e subpiloica; questa aumenta progressivamente e discende sempre più ne ll'addome finora collocarsi di dietro il pube. - Così aumenta la piccola cavità mentre la maggiore diminuisce.

I disturbi funzionali dovuti a queste modificazioni obbediscono a molte cause Gli uni sono di ordine puramente meccanico; altri sono di ordine nervoso, altri chimici, altri finalmente si riferiscono alla nutrizione generale.

gione

litica

comp

semp

alqua

temp

nuazi

in op

quell

regna

giunt

saput

oppor

le fic

trare

porti

e ne

l'ann

tenza

segui

i gior

invar

certo

della

ma t

grece

evita

oppos

incen

dell'o

tragg

verni

rubai

d'atro

ed ar

mitar

dai G

minci

ch'ess

veder

lord

Comu

e la

passo

e a ta

metto,

brigat

cito d

con la

frode

porsi

della :

ad in

fecero

Grecia

non è

la stes

favore

il solo

zionale

recarsi

bassare

che le

alla Ti

molto e

seppe 1

telegra

tersi ai

venne

turche

loro od

si cura

darsene.

di Cand

Porta 1

lo sa su

per il

spera pe

nato, no

della Tu

Nella

skupctin

dal regol

Per 1

Anch

Le i

La

Le l

Par

La

Le

I disturb meccanici si estrinsecano con una sensazione di pienezza per difetto di espanisione. - Nel terzo grado lo stomaco si dilata, essendo il piloro più basso, ne risulta una ritenzione gastrica. - A questi sintomi si aggiunge il PERISTALTISMO DOLOROSO; le inferme provano dolori a mo' di coliche più a meno violenti, che, in generale appajano 8 u 4 ore dopo i parti accompagnandosi a contrazioni delle pareti dell'organo che si fanno vedere attraverso la cute. Questo fenomeno è dovnto alla lotta che sostiene lo stomaco per vuotare il sacco aubpilorico.

Gli altri fenomeni consistono in vemiti, delori dersali, lembari, iliaci; si calmano tutti, col decubito orizzontale o con una fascia che sostenga le viscere. -Il Chapolot insiste sopra un rumore di glu glu molto speciale, che ha il carattere di essere ritmico colla respirazione, modificato dalla posizione dell'inferma

e dalla compressione sullo stomaco. Questo rumore è in relazione cella forma biloculare del ventricolo, forma che frequentemente è déterminata dalla compressione esercitata dal corsetto. I distrbi chimici consistono in una disposizione alla anacloridria.

Finalmente hannovi disturbi nervosi e riflessi, congestione, palpitazione, appressione precordiale, poi debolezza, denutrizione generale, che sono la conseguenza di tutte queste condizioni sfavorevoli.

Come si comprende la cura consiste, innanzi tutto nella abolizione del corsetto, sostinendolo con una fascia a mo' di corazza per sostenere il seno e per servire di punto d'appoggio alle vestimenta. Se la distensione dello stomaco è già avvenuta deve trattarsi come la dilatazione: lavature con la sonda, posizione orizzontale dopo i pasti, regime opportuno ecc.

· Domandare alla direzione dello Stabilimento

# C. Hérion - Venezia - Giudecca

i. (atalogo del CORSETTO (BUSTO) IGIENICO pura lana e maglia confezionato secondo le prescrizioni delle prime autorità mediche ed igieniste.

# Premiate Fabbriche E. FRETTE e C. - Monza Filiali: MILANO - ROMA.

Brillantine, Zefirs, Cachemirs, Piqués, Satins, Broccati, Mussole, Flanelle, 000. 00C.

Cretonnes stampati finissimi, Metri 3.30 per L. 3.85. 

Telerie, Tovaglierie, Asciugamani --- Specialità della Casa. ---NORTHING NORTH (NORTH NORTH (NORTH NORTH N

Asciugamani "Spugna, 

Biancheria confezionata per Signora.

Accappatoi "Spugna, 

Campioni e Cataloghi gratis e franco dietro richiesta.

500

0

40

è la migliore bicicletta tedesca. Concess. per l'Italia E. Baum, Milano, Via Dante, 12. Cercansi rappres. solv. su tutte le piazze.



# I gatti

piangono sinceramente e son ridotti in uno stato miserando per causa del

#### TORD-TRIPE

ahe uccide rap damente tutti i sorci. La qualità più importanta di questo ritrovato si è che

per qui gli stessi gatti, le galline, cari, ecc.

non è un velono

# ORARIO FERROVIARIO

| Partenze                    |    | rtenze  | Arrivi         | Partenzo |         | Arrivi  |  |
|-----------------------------|----|---------|----------------|----------|---------|---------|--|
|                             | dg | Udine a | Venezia        | da       | Venezia | a Udine |  |
|                             | M  | 1.52    | 6 55           | D.       | 4.45    | 7.40    |  |
|                             | 0. | 4.45    | 8 (0           | 0:       | 5.12    | 10.     |  |
|                             | D. | 11.25   | 14.15          |          | 1050    | 15 24   |  |
|                             | 0. | 13.20   | 18.20          | D.       | 14.10   | 16 55   |  |
|                             | 0. | 17.30   | 22 27          | M.       | 18.30   | 21.40   |  |
|                             | D, | 20.18   | 23,-           | 0,       | 22.20   | 3.04    |  |
| da Casaraa<br>a Spilimbergo |    |         | da Spilimbergo |          |         |         |  |

14.35 15.25 13.15 14.--18 40 19,25 0. 17-30 48.40 da Casarea da Portogruaro a Casarsa a Portogruaro

13.05 13.50 21.27 22.5 da Udino a Pontobba 🛊 da Pontobba a Udino 6.30 9 25 7.55 9,29 11.5

14.39 17.6 16.55 19.40 18.37

19.36M. 15.42 16,40 19,55 20 30 20.45 da Udine a Cividale da Cividale a Udine 9.47 10.15

11 48 12.15 12.45 15.44 16.16 16.49 17.16 20.54 21.22 da Udine da Portogruaro

a Udine 15 29 13.12 15.31

Coincidenze. Da Portogruaro per Venezia alle oro P42 o 19.43. Da Venezia arriva oro 2.56

## Tram a vanore-Udine S. Daniele

| trem a sabore. | ACTUA OF DESIGNATION |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|--|--|--|--|
| da Udine       | da S. Daniele        |  |  |  |  |
| a S. Daniele   | a Udine-             |  |  |  |  |
| R.A. 8.— 9.47  | 6 45 8 32 R.         |  |  |  |  |
| » 11.20 13,10  | 11.45 12.40 87       |  |  |  |  |
| » 14.70 16 43  | 13.50 15:35 R.       |  |  |  |  |
| » 18.— 19.52   | 18 10 19 35 S.7      |  |  |  |  |
| 1 - 6          | - 17                 |  |  |  |  |

# finora riconosciuta la migliore per il suo sistema privilegiato di

# Caloriferi Termosifoni

per riscaldamento delle serre, giardini d'inverno, opifici a stabilimenti di bagni Premiata con 27 medaglie

## di ZOLLA e Compagnia - TORINO

Fornitore della Real Casa a Reali Principi

che, atteso gli incontestabili vantaggi che presentano, vennero adottati per le serrre dei RR. Palazzi di Roma, di Torino, Real Villa di Monza, nei Reali Castelli di Stupinigi, Racconigi, Moncalieri, nel Ducale Palazzo del Principe Amedeo e Giardini pubblici di Torino (Valentino) - Bologna, Livorno (Toscana), Fîrenze, e della R. Università e Orti Botanici di Pavia, Torino, Roma, Pisa, Perugia e da diversi Stabilimenti Agrario - Botanici e da moltissimi privati. - Più di 2000 sono i Caloriferi Termosifoni nostro sistema piazzatl. - Premiata con lo premio medaglia d'oro del Ministero d'Agricoltura alla decorsa Festa del Fiori Esposiz. d'orticoltura di Firenze e le premio med. argento dalla Camera Commercio all'Esposizione ortoagricola di Torino anno 1897. Per schiarimenti e commissioni rivolgersi direttamente alla Ditta via San Se-

condo, N. 62, Torino.

# $ext{K} imes i$ ARTIFICIALE

#### sano ed igienico

Lo si prepara col Composto Enantico M. MIRRA approvato dall'Ufficio d'Analisi e di Sanità Municipale (protocollo generale 12017 e d'anal. 1177)

Ognuno lo può fabbricare al momento unendo il detto Composto nella quantità d'acqua che richiede ogni dose di preparato per semplice miscela.

Per le sue qualità igieniche ed economiche viene raccomandato agli Agricoltori, Braccianti, Artigiani, ecc. Serve pure per taglio vini, correggere vini avariati e insipidi in mede di comunicargli miglior abbeccate e profume

Dose per fabbricarne litri 100 costa L. 6.00 Dose per fabbricarne litri 50 costa L. 3.50 Si spedisce in qualunque parte del Regno a mezzo pacco postale. Per commissioni importanti a mezzo ferrovia, con

adeguato sconto. Indirizzare le commissioni col relativo importo a mezzo vaglia o cartolina vaglia a M. MIRRA, PIACENZA (Emilia)

Farmacia Zinzani. Piazza Cavalli, 37-39. Non si eseguiscono commissioni contro assegno. Si raccomanda chiarezza d'indirizzo pel pronto recapito.

ビッメメメメメメメメメメメメンシ

### Compared to the Control of the Contr C. BURGHART

UDINE

rimpetto la Stazione Ferroviaria

**DEPOSITO** 

IN BOTTIGLIE

FABBRICA

ACQUE GAZZOSE

#### a Portogruaro possono mangiarlo sen-0 7.45 9.32 za soffrire non muoiono М. 13.05. 0. 17.53 sorti. Unico deposito per tutta la Provincia di Udinep. l'Ufficio annunzi del nostro Giornala EBUIRNEA



### Preparata coi sedimenti alcalini dell'acqua di Nocera Umbra l'EHURNEA non è che la treaformazione di un prodotto già noto e largamente in uso nell'Italia Centrale fin dai secoli scorsi sotto il noma di Terra di Nocera. — Coll'Eburnea un nuovo elemento igienico entra a far parte dei numerosi preparati per la toeletta ed affinche tutte la prezione qualità degli accennati

redimenti che ne costituiscono la base siano opportunamente utilizzate venne adattata a tre diversi usi: Dentifricie (in elegantissima scatola imitazione argento antico di stile Pompadour), teglie il tartaro dat denti readendoli puliti e levigati senza punto intaccare lo smalto; li preserva dalla carie, rinfresca la bocca e purifica l'alito.

Polvere per bagni e per toilette - souvemente profumata - (in elegante scatola di legno bianco) produce, discio ta nell'acque, una s'ngolare morbidezza della pelle che manti ne freschissima, ne ripristina il colorito mentre ne ripulisce le pliche ed i pori favorendo così lo scambio materiale. Cipria - inodora ed entisettica - (in scatola di latta a colori) fa acomparire in breve tempo le

> polature della pelle tanto frequenti nei bambini. Stabilimento F. BISLERI & C., Milano.

Vendesi presso i principali negozi di profumerie a specialità igieniche per la toeletta.

